

Race brodainins A 1274

# OPERE LIRICHE H 12/4

D t

# GIULIO GENOINO.

VOL. IV.

XVII. DELLA COLLEZIONE.

# NAPOLI

NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1825.



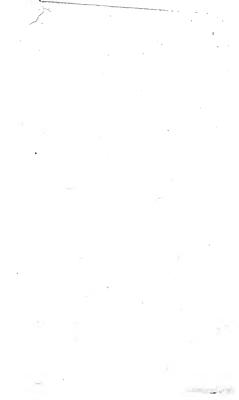

-13/90/-

AGLI OBNATISSIMI

# SIGNORI ASSOCIATI

SIGNORI

COMUNEMENTE si crede che le donne sieno più curiose degli nomini, e che fra le curiose si trovino le curiosissime che darebbero via la camicia per sapere i fatti altrui. Eppure non è così. Per onore della verità, e per giustificazione del gentil sesso, sono in obbligo di confessare, di essermi

non ha guari imbattuto in un vecchio sordo, di tale impertinente curiosità, che mi avrebbe fino contato i peli del-· la barba, se glielo avessi permesso. Egli mi ha fatto grazia di una sua visita, col disegno forse di affogarmi a furia d'interrogazioni. Lungo e secco della figura, attillato da damerino, e saltellando come un capriuolo, mi si presenta con tal franchezza, come se fosse uno de' miei più intimi amici. Senza neppur salutarmi si prende una sedia, vi si sdraia, mette fuori la sua lente, esplora intorno la mia stanza, e finalmente dirigendomi la parola con una voce da pica, dà occasione al seguente

# DIALOGO

Tra un Vecchio, e l' Autore.

Vec. No, non ci è male. Mi piace. Quanto si paga di questa casa?

Aut. Non si assitta, Signore.

Vec. Come avete detto? Aut. Che non si affitta.

Vec. Alzate un poco la voce. Voi mi parlate così fra denti! ...

Aut. Ho capito: è sordo ( da sè ).

Vec. Sarà cara m'immagino? Ma se questi benedetti padroni di case son divenuti vere sanguisughe?-Bisogna mettere un freno alla loro avidità. Ho per mente un progetto! . . Lasciate fare a me....

Aut. Fate pure; ma per ora compiacetevi di dirmi il vostro nome.

Vec. Già; vi s'intende.

Aut. Il vostro nome vi domando. Chi siete? ( gridando )

6 Vec. Ah! chi sono? Come non mi conoscete? Io mi chiamo D. Panunzio Lavaceci.

Aut. E in che posso servirvi, caro il mio Signor Lavaceci?

Vec. Va bene : siamo di accordo.

Aut. Che volete da me? (gridando)
Vec. Piano; non gridate tanto. Che
mi avete preso per sordo? Ho capito.

Aut. Dunque che posso fare per voi?

Vec. Niente. (toglie una carta dallo scrittoio) Che state scrivendo di
hello? vediamo. Questo è un indice, se non erro.

Aut. Si signore. ( lo riprende )

Vec. E a che yi serve?

Aut. Che sofferenza! ( gridando )
Fo la scelta delle composizioni da
stampare nel quarto volume delle
mie poesie.

Vec. Vi fruttano bene i vostri scarabocchi non è vero? Dite la verità quanto avete guadagnato colla vostra associazione?

Aut. Questa ricerca non è molto delicata mi pare? E veggo che per tutto....

Vec. Ci avete perduto?.. che diamine dite? La volete dare ad intendere a me?... Io vi posso fare un calcolo sulle dita di quanto avete speso, di quanto incassato, e così bilanciarvi...

Aut. Signor Lavaceci non mi par conveniente di andar faceado calcoli in casa altrui. Capite? ( gridando )

Vec. Capisco, capisco. Eccovi qua il conto. Voi avete potuto spendere per ogni foglio.... Quanto vi costa la carta?

Mut. Per carità! Lasciatemi in parc. Vec. Se poi vi dispiace, non se ne parli più. Passiamo ad altro. È vero che molti associati vi abbiano piantato a mezza strada?

Aut. (fa un atto d'impazienza)

· n Langh

Vec. Non rispondete? Chi tace afferma. Eh! so ben io a quanti disguidi va soggetta un'associazione. Tutti si sottoscrivono facilmente, poi dopo il secondo, o terzo mese si pentono. Chi se ne torna in Provincia, chi va fuori Regno, chi fa dire sempre che non è in casa... e poi l... In confidenza vi pagano tutti fedelmente?

Aut. Ah! non ne posso più! (si alza rabbioso)

Vec. Sedetevi. Capisco che vi tocco una piaga dolorosa. Scusate. Ma siete troppo collerico. Pur troppo è vero il genus irritabile vatum.

Aut. Ma voi fareste scappar la pazienza alle pietre. ( gridando )

Vec. E bene; parliamo di cose allegre. Con questo volume finisce la vostra associazione non è vero?

Aut. Finisce; Sì signore.

vec. Eppure mi è stato detto! ...

Aut. Che cosa?

Vec. Che avete scritto un altro dramma.

Aut. Non so negarlo.

Vec. Bravo!.. E l'argomento?

Aut. È preso da un fatto istorico ultimamente avvenuto...

Vec. Chi è venuto ?... Fatelo aspettare vi prego. Son curioso di sapere questo argomento. Il titolo?

Aut. Dal vizio il misfatto.

Vec. Maurizio disfatto ? Bello! Manrizio l'Imperator d'Oriente? Se mal non mi ricordo fu disfatto da Foca...

Aut. È sordo quanto una zucca! ( forte ) Voi avete inteso male.

Vec. Male?

Aut. Il titolo del mio nuovo dramma è: Dal vizio il misfatto. (forte)

Vec. Ah! ho capito ... Volete che vi dica la verità? Non mi piace,

Aut. E perchè?

Vec. Perchè i misfatti sono pe' tribunali, e non per le scene. E voi che vi siete vantato di voler essere ligio osservatore de' buoni precetti, anche ci siete caduto!

Aut. Convengo. (forte) Ma io ho modificato l'atrocità dell'azione, l'ho tessuta per via di caratteri, e il misfatto è solamente tentato.

Vec. O attentato, o misfatto, suona lo stesso.

Aut. Costui mi fa crepare i polmoni. ( da sè )

Vec. In quanti atti è?

Aut. In cinque. ( forte )

Vec. Manco male. Così non vi diranno più che siete l'Autore de drammi a quattro atti.

Aut. Vi dà fastidio anche questo?

Vec. Benissimo. Dite lo farete rappresentare?

Aut. Come? non sapete?...

Vec. Avete paura che non ve lo fischino?... Sentite un mio consiglio. Fatelo stampare piuttosto; e buono o cattivo consegnatelo ai vostri associati... Aut. Non è giusto. ( forte )

Vec. E perche? Quando spira il vento propizio bisogna profittare.

Aut. Ma non è compreso nel manifesto. ( forte )

Vec. Anche un' altra commedia non era promessa.... Ve la rifintarono forse?

Aut. Anzi!

Vec. Dunque prenderanno anche que-

Aut. Non vorrei abusare... (forte)
Vec. Scrupolo da capraio! Vedete
quanti cartelli si metteno fuori colVultima vera, ultimi giorni, e poi
siamo da capo! Tutti gli speculatori, i ciarlatani, i cantambanchi....
Aut. Mi ha preso per ciarlatano!(alzandosi crucciato) Permettetemi...

Vec. Dove andate?

Aut. Sono stato chiamato.

Vec. Da chi? Io non ho inteso.

Aut. Ho inteso io. (gridando forte) Vec. Piano: mi volete stordire? 12

Aut. Ho da fare.

Vec. Che cosa avete da fare?

Aut. Vedete se non vi tira i pugni dalle mani ( da se )

Vec. Non vi alterate. Verrò un altro giorno. Voglio raccontarvì quel che si dice delle vostre poesie. Sapete che non se ne parla con molta sod-

disfazione?

Aut. Non me ne importa.

Vec. Che avete detto? La porta? ... Aut. Ma finitela per carità! ( uscen-

do della stanza )

Vec. Grazie tante!.. Senza cerimonie. A rivederci, mio ottimo amico. Verrò subito ad ossequiarvi.

Aut. Darò tutte le disposizioni perchè questo non succeda. Addio.

Che ne dite Signori miei Pante barbaro piacere è quello di torrientare un povero galantuomo così senza misericordia! Che fatica ho durato a rimettermi dall'alterazione che mi aveva prodotto da una banda la sna pe-

tulanza, e dall'altra il bisogno di gridar come un'aquila per farmi intendere! Per altro rasserenato il mio spirito, ho cominciato a riflettere che non ogni male viene per nuocere, e che il consiglio di quel sordo di pubblicare il mio nuovo dramma, non era del tutto da disprezzarsi... Oh! come l'avete presa alla larga per dirci il vostro disegno. Abbianio capito... » Perdonate; non mi sono ancora spiegato. Se io l'aggiungo alla collezione, non intendo di abusare della vostra bontà, nè di obbligarvi a riceverlo. Lo rimetto tutto al vostro pieno arbitrio. Solamente vi prego a manifestare la vostra intenzione per regolarmi del numero delle copie che debbo farne tirare. Chi lo vuole, lo avrà in compenso dell'anticipazione, se l'ha pagata. Chi non lo vuole, la sconterà nella consegna di questo. Badi però; se un giorno gli verrà vaghezza di far14
si legare in miglior forma tutta la collezione, si troverà certo imbarazzato.
Diciotto volumetti si possono legare a
due, a tre, anche a sei se occorre.
Diciassette no. L'amore dell'ordine,
e della simmetria va sempre raccomandato. E poi quel numero diciassette è
così malaugurato!...

Del resto ringrazio ora con tutta l'effusione del cuore coloro che vorranno arrestarsi a tal numero, e desidero loro ogni buona fortuna. Ringrazierò poi gli altri che, accettando anche l'ultimo volume, vorranno darmi nuovo argomento di bontà, e di amicizia... Ma in che maniera? Non lo so. Me la suggerirà quando è tempo, il mio indelebilmente impresso nell'animo sentimento di gratitudine.

In segno di sincera stima, e rispetto Giulio Genoino.

# OPERE LIRICHE.

## IL VATICINIO.

ODEI

A Sionne.

Sionne ingrata, ah! destati Dal tuo letargo, e trema; L'istante è presso a giungere Di tua sventura estrema. Già l'ira dell' Altissimo Scende sul tuo misfatto, E il brando suo Giustizia Dalla vagina ha tratto. Il primo cenno attendono La morte, e la paura, E bisbigliando fremono Intorno alle tue mura. Vè che sull'ale vindici Dell' aquila Latina , Già move irreparabile L' ultima tua ruina.

Sara da fiamme orribili Il tuo poter distrutto, E passerà tua gloria Pari a fuggente flutto. Le crude madri e barbare Con non più visto esempio Faran, per fame rabide, De' propri figli scempio. Disonorate, e squallide Sopra straniere rive Si stempreranno in lacrime Le vergini cattive. Sempre esecrata, e profuga La tua genia proterva, De' popoli cui domini Diventerà la serva.

Diventera la serva.

Queste minacce orribili

Non t'empion di spavento?

Al tuo periglio abi! misera!

Inorridir mi sento.

L'istante è presso a giungere Della sventura estrema., . Sionne ingrata ah! destati Dal tuo letargo, e trema.

# LA MORTE DI GESU' CRISTO.

## ODE n.

Tremò, si scosse il Golgota, Fosco divenne il giorno, E torbide strisciavano Spesse meteore intorno. Cieca di sdegno, e rabida, La perfida Giudea Sul tronco dell' obbrobrio Gesù svenato avea. Le fredde tombe aprivansi, Del Tempio il vel s' infranse, Il Ciel di dense tenebre Si ricoperse , e pianse. Piombò repente il turbine Sull'aride campagne, E i tuoni alto muggivano In seno alle Montagne. Di lutto ingombre apparvero Le vie di Palestina , Surse il Giordan terribile, E minacciò ruina.

Tulto pareva annunzio
Dell'ultima sventura,
Stava tremante, e dubbia
Del suo destin Natura.

Del suo destin Natura.

La Colpa ansante, e pavida
Fuggia per l'ima valle,
L'ira d'un Nume vindice
Fremevale alle spalle,
Ma ruinando il falmine
Sul capo suo discese,
E vendicò l'ingiuria
Delle divine offese.
Brillò ridente l'Iride,
Disparve il turbo impuro,
Placossi il Nume, e l'etere
Tornò più lieto e puro.

### ODE III.

Chi sul funereo Golgota Per cieca rabbia insano Nel sen di caisto esanime Insanguinò la mane? Chi l'insultò frenetico Nel suo più reo tormento? E al tronco dell' obbrobrio Chi l' ha confitto, e spento? Tu a lui si caro, e conscio De' suoi disegni ascosti, Tu de' evoi doni immemore Empio Israel tu fosti. Nè in quel momento orribile Tuo cor pietà commosse? Dimenticasti, ahi! misero! Quel che moria chi fosse? Era il tuo Dio: conoscerlo Ben lo dovevi infido , Di Lui ti empieo già l'anima De' suoi Profeti il grido.

Tutta la terra attonita Agli alti suoi portenti, Meravigliò la gloria De'tuoi passati eventi.

L' onde Eritree si arrestano
Sospese al tuo tragitto,
E le falangi inghiottono
Del traditor di Egitto.
I tuoi digiuni a pascere
In servitù sofferti,
Stillan di vene ambrosie
Gl' inospiti Deserti.

Gl' inospiti Deserti. Qua il nebuloso Sinai Arde fra lampi, e tuona, Mentre de'santi Oracoli Con Dio Mosè ragiona; E là celesti Spiriti

Di riverenza in atto
Al culto tuo presentano
L' Arca del divin patto.

Fra le notturne tenebre
Al Santuario intorno
Accesa fiamma sfolgora,
Che si fa nube il giorno.

In Gabaonne immobile L'astro del di si vede : Crollano i Regni, e cadonti I vinti Regi al piede. E sventolar si vedono Su le tue rocche altere Mille stendardi laceri Tolti a nemiche schiere. Piena è di suon fatidico Di Solima ogni via: E dal Giordan ti annunzia Un Giusto il tuo Messia. Ei venne alfin : pacifico Pria tu gli offristi ulivo .... Ed eccheggiò dal Libano L' osanna tuo festivo : Poi sul funereo Golgota Corresti, o disumano, Nelle sue vene livide A insanguinar la mano. Natura al reo spettacolo Diede un sospir profondo; E di tornar nell' Erebo Stavasi in forse il mondo.

Del Sole i rai languirono D' atre pallor dipinti; Muggiro i monti, e sursero Dal freddo avel gli estinti. Scese nel mar lo Spirito De la tempesta, e l'onde Dagl' imi gorghi emersero A soverchiar le sponde. Squarciossi il vel del Tempio; E tu nel comun lutto, Tu solo, iniquo popolo, Restavi a ciglio asciutto. Ma la Giustizia il fulmine Già in man del Nume accende, Ed il tuo capo, ahi! misero A incenerir discende. Latine squadre ondeggianno Già presso a le tue porte; E i figli tuoi già spirano D' inonorata morte. Crollan gli altari, e rabida Per la sua rea sventura Morde la polve, e sperdesi

La Sinagoga impura.

Ardon le mura, e soffia
Lo stesso Dio sdegnato
Entro l'incendio, e compiesì
Cieco Isdrael tuo fato . . . .
Cor mio, dell'empia Solima
Ti scuota il tristo esempio;
Stringi la Croce, e salvati
Dal minacciato scempio.

Clementina d'Austria Principessa Ereditaria del Regno delle due Sicilie.

O D E IV

Dunque estinta è la speme più cara Che ci visse nel petto finora? Al seren d'una splendida aurora Ahi qual torbido giorno seguì! CLEMENTINA irraggiando la terra Sfolgorò pari all' astro del giorno; Nera nube lo cinse d'intorno, Ecclissò la sua luce, e sparì. Morte assisa nel carro funesto Volse il guardo al novello splendore, Vide i giorni ricolmi d'onore, E segnati da tante virtù: Ingannata pensò che compito Avesse ella il suo corso mortale, E scegliendo il men crudo suo strale Mosse il colpo, e dolente ne fu.

Come seppe il suo grave periglio Si disciolse Partenope in pianto, E coperta di lugubre ammanto Imploro la celeste pieta.

Ahi! che pianse la misera invano Ella ha reso l'estremo respiro, E varcate le stelle, e l'Empiro Posa in seno all'eterna Beltà. Del celebre Cavaliere Maestro di Cappella D. Giovanni Paisiello.

### ODE V.

Costui, che rabbellia di elette forme La music' Arte, e ne fè lieto il mondo, Qui, fredda polve, or nel silenzio dorme Sonno profondo.

Muta è la cetra che gli dava in dono La Dea, che armonizzò gli astri e le sfere; Nè l'ebbe tal chi a se traea col suono Arbori, e fere.

Chè Oblio coprì le note sue già sparte Fra le Strimonie rive, e l'ombre inferne; E dell' Orfeo di Taranto le carte Vivranno eterne.

Le dotte carte d'armonia ripiene,
Che or di pietade lacrimar ci fanno;
E giungono all'orror d'infauste scene
Tragico affanno.

A

Su quelle carte al Dorico strumento

Ei pur nuovi insegnava, e dolci modi,

E di sacro vestia grave concento

Di Dio le lodi

D'un Grande il fato a lamentare apprese Eco da'suoi funebri inni canori; Per lui la scena risuonar s' intese D' Attici Cori.

Fra le archetipe idee volgea tal parte
D'ignota ad altri armonica misura,
Che quanto trasse dal poter de l'Arte
Parve Natura.

Dal nuovo Pindo del vocal Sebeto

Ne corre il grido per le Ausonie sponde;

Ed al suo ritmo lamentoso, o lieto

Plauso risponde.

N' eccheggia il lido più remoto, e molce Ogni uom la melodia che sparge intorno Come ogni sguardo si ravviva al dolce Spuntar del giorno.

E molce in questa, e in quell'estrania piaggia Chi all'Orsa gela, e chi al Ciel arso imbruna, E chi specchiasi al Gange, e quei che irraggia L' Odrisia Luna. E il Franco, il Perso, l'Affrican, lo Scita Vari di leggi, d'indole, e di affetti, Gli stessi in la sonante aura gradita Beyon diletti.

E fin li bee l' American chiomato.

Che immenso mare ancor da noi divide;

E di lui che chiamollo a miglior fato

L' ombra sorride.

Parlan Dario, e Caton, Pirro, e la fida Sposa di Ettor già spento al cor più scabro, E di Aristea, di Socrate, di Elfrida Suona ogni labro.

E chi non geme al gemer di colei
Cui mal governa frenesia di Amore?
E che pasce di lunghi e tristi omei
Il suo dolore?

O chiegga ella affannosa all'aure, al fonte Se vien colui, che di vedere agogna; O parli al pastorel che allegra il monte Colla sampogna;

Q che, dubbiando, al suo Lindoro allato Palpiti, e speri; o che risponda al canto Del tenero O momento fortunato! Ci desta il pianto . . . Spirto sublime, che già prendi a sdegno La mortal vita, e cingi eterni allori Là fra i primier dell' Apollineo Regno Cigni canori:

Se ti punge desio del nido antico Deh! queste mura a te sì care un giorno Scendi talvolta a rivedere amico

Dal tuo soggiorno.

Rifletti un raggio di Febeo splendore Su le scuole devote all' Armonia, E fiorisca per te sempre di onore La patria mia.

# IN MORTE

Del chiarissimo Signor Nicola Valletta.

ODE. VI.

Perchè l'urna funèbre che racchiude Il buon VALLETTA ancor bagniam di pianto? Si terga il ciglio, ed alla sua virtude S'innalzi il canto.

A Virtù che lo trasse all'erte soglie Dove grido di Fama alto rimbomba; E dove l'uomo al nero obblio si toglie Dopo la tomba.

A lei che i grandì affetti in cor gli pose, E die l'ali al suo fervido pensiero Quando il guidava a rintracciar le ascose Norme del Vero.

Allor di annose Leggi ampio volume Spargea di luce, e al suon di sue parole Eccheggiavan le accese al nuovo lume Palladie Scuole. Syelava allor dell'innocente afflitto
Come vendichi Temi il reo destino,
E come serbi illeso il sacro dritto
Del cittadino.

La Gioventu che de la Patria è spene Ardue dottrine dal suo labbro apprese, E l'udia qual ne Portici di Aterie Plato s'intese.

Quanti allievi ei mirò d'ingegno ardente Tuonar dai Rostri del Sebezio Foro! E quanti fè de la togata Gente Gloria, e decoro!

Punse e giovò coi detti arguti, e spesso Di stil faceto fè gentil rampogua; Si scosse il Vizio allora, e di sè stesso Ebbe vergogna.

Trattò la cetra, e di si bel concento Mentre suon ne traea, che il cor fa licto, Dal fondo algoso ad ascoltarlo intento Venne il Scheto-

Pinse le Grazie amene gli atti e belle,

E se lor non copria di un vel la fronte,
Le avria confuse il nosto error con quelle

Di Anacreonte.

32
Or nell'etereo Padiglion del Nume
Vive del Bello eterno all'alma idea,
E de la nuda Veritade al lume
Arde, e si bea.
Deh! perche l'urna funebre, che chiude
Quel cener sacro ancor baguiam di pianto?
Si terga il ciglio, ed alla sua virtude
S'innalzi il canto.

# IN MORTE

Di mia sorella Marghérità Genoino, avvenuta nel 21 dicembre 1814. Qui sotto il nome di Lalage.

VIII/

# ELEGIA.

Lalage è spenta; e spegnersi con lei
Sento mel cor quanto mi è vita; e tutto
L'universo sparisce agli occhi miei.
Dolor mi strazia; immagini di lutto
Mi si addensan sul'almaje sinanio e fremo,
Poiche morte me pur non ha distrutto.
Gran tempo è già che impallidisco e tremo,
Lalage cara; all'atra idea di questo
Giorno; ch'esser dovea per te l'estremo.
Ma l'ingegnoso immaginar molesto;
Per quanto crudo me'l pingesse; io mai
Creduto non lo avrei così funesto.

Ahi! che non feci? e quanté non versa? Lacrime amare! e gl'inclementi Numi Con quai servide preci io non stanca!

Canzon che sciogli su la rea sventura Dell'amante sacrilega Vestale (3).

<sup>(1)</sup> Era virtuosissima nel canto.

<sup>(2)</sup> Io le aveva insegnato la musica.
(3) Si allude all'aria - Sospendete qualche istan-

<sup>(3)</sup> Si allude all'aria - Sospendete qualche istante-del rinomato Maestro Spontini, replicata dalla medesima fino a tre volte a richiesta generale nello Accademie.

È fremo io più , poiche d'amor la cura Te punse ancor; benchè di un sacro Imene La face ardesse immacolata e pura. Eran degne di te le sue catene, Ma troppo altrui la tua virtude increbbe, Ond' è che ne soffristi atroci pene, Ahi! qual fermezza il tuo bel cor non ebbe Nel rio cimento! Al crescer degli affanni Anche il tuo spirto intrepido si accrebbe. Vittima de l'invidia e degli inganni lo ti mirai languir simile al giglio, Cui vento sferzi cogli adusti venni. Io stava teco, e morte venne; il ciglio L'ultimo raggio allor bevea del giorno, Ed io cieco I non vidi il tuo periglio. O suora mia! che ognor mi sei d'intorno, Deh! parla al Nume del dolor ch' io sento. E trammi teco all'immortal soggiorno. . Quanto altri morte, io vita oime! pavento, E tu che meglio leggi entro il mio seno, Puoi veder quanto è grave il mio tormento. Ma tanto ancor se non m'e dato, almeno Punisca il Ciel chi la tua polve insulta; Fa che, tutto all'affanno io sciolto il freno, Ti pianga sì, ma non ti pianga inulta.

Di mia Madre Signora Maria Tramontano avvenuta nel 1 Febbrajo 1815, poco dopo quella di mia Sorella.

THI.

Su le rime di quello del Petrarca , Levommi il mio pensiero in parte ov' era:

Spenta la Suora mia, dagli astri ov'era, Vide la inferma Genitrice in terra; E in bianca nube, in che suoi raggi serra Le apparve lieta, e di sua sorte altera. E disse : io venni a trarti in quella Spera Ove Dio siede; e il labbro mio non erra : Ogni uom che visse, e a' rei desir se guerra. Là trova un di che mai non giugne a sera. E a te, Madre, è serbato; oltre uso umano Ben io so come ognor virtude amasti

Peregrina celeste in mortal velo .. Tacque: ed appena Morte alzò la mano, Che su i due Spirti innamorati e casti Tutta la luce sfolgorò del Cielo.

ODE. IX.

Alta è la notte: placido Su gli occhi dei viventi Siede Morfeo; si tacciono Tra le foreste i venti. I nembi si riposano In vetta al vicin monte : Sol nel silenzio ascoltasi Il mormorio del fonte. Un' aura leggerissima Su'l volto mio respira, E un sentimento tenero In mezzo al cor m'inspira. Mie trattenute lagrime Uscite in larga vena; Qui a mio piacer dell'animo Voglio sfogar la pena. Ecco la tomba . . . ahi! misero! Che l'idol mio rinchiude, Qui la mia cara Fillide Giace tra l'ombre ignude.

La sua leggiadra immagine È agli occhi miei presente : E il cor, che geme e palpita Il poter suo risente. Chi sa, che il freddo cenere Pietoso al mio dolore Anche nell' urna gelida Per me non senta amore! O caro sasso amabile, Che ognor bagnai di pianto, Se mi vedesti gemere A te sì spesso accanto: Se di viole, e anemoni Onor su te dispersi, E di piangenti salici Ti cinsi, e ricopersi: Deh! per pietà sollevati . E della cupa volta Un solo istante affaccisi La cara ombra sepolta. Forse in veder la smania, Che sì mi strazia il petto, Le smorte luci, e il pallido Mio difformato aspetto:

Seco trarrammi a vivere

Ne la magion di Dio . . .

E allor tu col suo cenere

Confondi il cener mio.

#### ODE. X.

Dolente immagine di Fille mia, Perchè tu m'agiti sdegnosa tanto? Che più desideri? Dirotto pianto Io sul tuo cenere versai finor. La mesta allodola, che per costume Previene il sorgere del di novello, Trovommi a spargere tuo freddo avello Di gigli candidi, di eletti fior. Le amiche Grazie sul muto sasso Versar mi videro dagli occhi un fonte, E ricoprendosi di un vel la fronte Compagne furono del mio dolor. Dal colle ombrifero pietosa l' Eco Risponde al gemito de' miei lamenti, E al suono lugubre de' mesti accenti . L'aure sospirano, sospira amor. Perchè se tacito Morfeo si posa Su le mie languide stanche palpebre, Tu nel silenzio delle tenébre Con mano gelida mi agghiacci il cor?

Temi che immemore de'sacri giuri Io possa accendermi per altra face? Ombra di Fillide riposa in pace, È inestinguibile mio primo ardor.

## 42 IL VENTAGLIO VINTO AL LOTTO

ODE XI.

#### A Fille.

Premio di eletto numero Questo ventaglio è stato; Se tu l'accetti, o Fillide. Due volte ho guadagnato. Per oro, o gemme estranie Non va fastoso, e bello, Nè per dipinte immagini Di animator pennello. Ma poche note argentee Scherzando intorno a un fiore, Fanno con luce tremula La sua beltà maggiore. Lo scelto, e bianco avorio Altri ammirar non deve . Che questo pregio perdesi Nella tua man di neve. Prendilo, o cara, e serbalo Fra gli ornamenti tuoi . Chè a gentil uso, e vario Tu destinar lo puoi.

Quando il cocente Apolline Co' raggi infiamma il giorno, Scuotilo , e i grati zeffiri Ti scherzeranno intorno. Quando furtiva, e timida Parli con chi ti è caro, Onde altri non t'ascoltino Ei ti farà riparo. Quando a danzar t' invitano Placa il geloso sdegno; Al tuo diletto porgilo, E sia di pace un segno. Se ardito sguardo internasi Oltre al bel collo ignudo, Al seno tuo sollecita Far ne potrai in scudo. Se inverecondo, e libero Fia ch'altri a te ragioni , Severa al labbro appressalo, E di tacer gl'imponi. Alfin co'lenti, o celeri Suoi studiosi moti, Tutti dell' alma esprimere Potrai gli affetti ignoti.

E verrà forse a tendere Nel tuo ventaglio Amore Qualche novella insidia, Onde piagare un core. DE KIL.

# A Zeffiro.

In quest' orto ameno, e grato Ove regna eterno Aprile A spirar con molle fiato Vieni, o Zeffiro gentile. Già stemprati in pura brina I più cari, e scelti odori, La fresc' Aura mattutina Distillo su questi fiori. Leggiermente aprendo le ali Vieni: al rezzo lusinghiero De' fruttiferi viali Vo svelarti un bel mistero. Se mai Ninfa è tra le tante, Che per tenera follia Degli odori è solo amante Questa al certo è Fille mia. Nuove grazie al viso aggiunge Quando incolto è il suo criu d'oro; Pur non l'ama, se non l'unge Di odorifero tesoro.

Nel suo petto Amor soggiorna Quando vibra i dardi a noi, Ma se un fiore non lo adorna; Non è bello agli occhi suoi. Di cristalli preziosi Lunga serie asconde, e serra Mille spiriti odorosi Giunti a lei da estrania terra, Or tu d'ape il genio imita-Susurrando il vol disciogli, La fragranza più gradita Dal fiorito smalto accogli. Poi te 'n vola a quella in volto, Che non cura i miei martiri, E col nettare raccolto Tu le reca i miei sospiri. Misti all' aura profumata Ah! chi sa , qual sorte avranno! Ah! chi sa, che a quell' ingrata

Non fia caro il dolce inganno!

## LA PARTENZA

ODE XIII.

## A Nice.

Ecco il momento: in palpiti Io l'aspettai finora : Tu parti, o Nice; è prossima A comparir l' Aurors. Vedi il dolor, che pallido Siede sul volto mio, Che muto il labbro, e gelido Nè pur sa dirti : addio. A te pensai nascondermi In si fatal momento, E a te da forza incognita Io trasportar mi sento. Le trattenute lacrime A te celar credei : Ma involontarie stillano, Nice, dagli occhi miei. Ah! vanne, e tutto prospero Al tuo viaggio arrida, Compagno indivisibile Amor ti sia di guida.

Seco le Grazie a renderti Vengan gli usati onori, E le Nappee ti spargano Tutte le vie di fiori.

Se più cocente, e fervido Splende il Rettor del giorno, Vengano i freschi Zeffiri A respirarti intorno.

Se di sue dense tenebre
Veste la notte il Cielo,
Sorga l'amica Cintia,
E squarci a notte il velo.
Se minaccioso turbine
Sul capo tuo si affaccia,
Scenda ridente l'Iride,
E'l turbine si taccia,
Solo dimessa mormori

Nel loco, ove ti aggiri L'aura gentil, che recati Sull'ale i miei sospiri. E quando giungi al patrio

Soggiorno tuo nativo, A me ritorni nunzia Del tuo felice arrivo.

### LA SOMIGLIANZA

ODE XIV.

A Clori.

Mentre pensoso, e tacito Su' mattutini albori Piangea di un rio sul margine La crudeltà di Clori: Dal rozzo suo tugurio Leggiadra pastorella Entro quell' onda argentea -Veniva a farsi bella. La vidi, e un dolce fremito Mi corse in ogni vena, Chè mi parea quell' empia, Che mi diè tanta pena. I tratti avea di Cloride Tutti nel volto impressi, Sul ciglio le scherzavano Le grazie, e i vezzi stessi. t. 17.

Anche sul collo candido
Scendeva incolto il crine,
Ed ondeggiava al soffio
Dell'aure mattutine.
Al labbro suo purpureo,
Al colmo, e bianco seno,
Al piè gentile ed agile
Le somigliava appieno.
Tanto nel mio giudizio
Si accreditò l'inganno,

Si accreditò l'inganno, Che la chiamai, dimentico Del mio sprezzato affanno. Mi volse un guardo tenero

Si accese in volto, e tacque; Allor del fallo avvidimi, Ma il fallo mio mi piacque.

Natura che bellissima Clori formata avea Se ne compiacque, e in Fillide Ne replicò l'idea.

Ma perche Clori è rigida Volle emendar l'errore, Die sua bellezza a Fillide, Ma non il suo rigore. Addio tiranna Cloride,
Più l'idol mio non sei:
Solo può render Fillide
Contenti i giorni miei.
Altro infelice, e misero
Cingi di tue ritorte,
Chè io vo superbo, e giubilo
Della mia nuova sorte.

ODE XV.

A Fille,

Pianse l'aurora, e caddero · Su'l mattutin sereno Le distillate lagrime A fresca rosa in seno. Ella si schiuse, ed avida Beyve l'umor novello; Il suo color purpureo Lussureggiò più bello. Intorno a lei trattennesi L'auretta innamorata, E ne libò la vergine Fragranza delicata. La violetta mammola Prima beltà d' Aprile ; Il tulipan , l'anemone , Il gelsomin gentile :

Leggiadri anch' essi ergeansi In mezzo agli altri fiori, M' alla beltà cedeano Di quella i primi onori. Tratto da vago genio Io la segnai col guardo Per farne un dono a Fillide, Per cui mi struggo, ed ardo. Addio le dissi, o tenero Sorriso di natura, E la lasciai, sollecito D'altra più grave cura. M' all' imbrunir dell' aere. Fido alla mia promessa, Coglier la volli . . . , ahi! misera Non la trovai la stessa, Dagli infocati, e fervidi Raggi del sole offesa, Senza vigor giaceasi Dimessa, e vilipesa. Io della rosa a Fillide Narrai la sorte acerba, N'ebbe pietade, e parvemi Meno di pria superba.

Di sua beltà l'immagine
Ella credea la rosa,
E pari a lei mostravasi
Di sua beltà fastosa.
Ma quando il fato infausto
Del fior superbo intese,
Ad essere men rigida
Da quel momento apprese.
D'un bel rossor si tinsero
Le guance sue serene,
E mi spuntò nell'anima
Il raggio della spene.

#### L'INGANNO

O D E. XVI.

A Fille.

Quando a' tuoi raggi , o Fillide , Amor mi accese il petto, L'Inganno accompagnavalo Sotto mentito aspetto. Pria la ragion, che al dubbio Cammin del vero è duce, Cinse di benda ferrea, E n'ecclissò la luce : Poi mi mostrò le grazie Del volto tuo ridente, E oh! quanto belle apparvero Alla sedotta mente! Le guance, i rai vaghissimi, Che sopra mille han vanto, Il sen , la chioma ondi-vaga Mi eran soave incanto .

L'amarti, o cruda Fillide, Felicità credei; Tanto un fatal prestigio Illuse i sensi miei!

Ma dal tuo genio instabile Nulla impetrai finora: Ahi! troppo tardi avveggomi, Che m'ingannasti allora.

Quei tuoi sospir si teneri Figli, parean d'amore, Ma uscian dal labbro facile Senza parlarne al core.

Il tuo rossor, l'amabile
Sorriso lusinghiero,
Che non mi disse, o Fillide?
Ma non mi disse il vero.

O destinato a pascerti
Del pianto de' Mortali
Perverso Ingauno... ah! perano
Le insidie tue fatali,

Ma io gemo invan, la smania Invan quest'alma ancide, Guarda il temuto Demone I suoi trionfi, e ride. E tu de' Numi, o Fillide,
Senza temer lo sdegno
Sei la ministra incauta
Di questo mostro indegno?
Ah! no d'un ferro vindice
Arma la man sicura,
Squarciagli il petto, e libera
Dal suo rossor natura.
Che tu sorridi... ah! misero!
Io delirai d'affanno:
Tu cesserai di vivere,
Non lascerai l'Inganno.

ODE. XVII.

Vaghe di pompa insolita Ridon le aurate stanze, Ove ordinar Tersicore Suole festive danze. Tra mille faci a splendervi Già si richiama il giorno; E dolcemente eccheggiano Musiche note intorno. La Moda che volubile Altrui sue leggi alterna È Dea de lo spettacolo,. E il rito ne governa. Già fida schiera, e docile Di sue ministre arriva, Che gli occhi pasce, e l'animo D' incerti moti avviva.

Chi cinge il petto eburneo Di preziose gemme Che trasse amica Industria Da l'eritree maremme:

E a chi sul capo aleggiano Le peregrine piume, Poichè imitò Lutezia L' American costume. Questa le chiome ondi-vaghe Sul niveo collo ha sparte E fa gentil disordine Di quel , ch'è fatto ad arte : Quella entro benda serica Le involse, e ricoperse; Vaga del genio barbaro Delle donzelle Perse. L'una del cinto adornasi Per capriccioso umore, Che in altra età fu simbolo Di virginal candore : L' altra con vel finissimo Del sen le vie difende, E con leggiero ostacolo Vie più le voglie accende. Chi serti, e nastri, e porpore Onor di Tiro', accenna, Che ricercate giunsero Ultime dalla Senna;

Chi gli atti, il riso esamina, E lo girar de'guardi, E in camminar se chiedonsi Celeri passi, o tardi. Tutte le leggi osservano Delle regnanti forme:

Delle regnanti forme;
E del cangiante Genio
Sieguon le tracce, e l'orme.
Sol della bella Fulvia

La moda al cor si tace; Quanto è modesta, e semplice Tanto innamora, e piace.

Senza soccorso estranio

La sua beltà risplende

Pari all'argentea Cintia,

Quando nel cielo ascende.

Segua la Diva instabile
Chi d'emendar procura,
O dell'età le ingiurie,
O i torti di natura.

Ma chi dall'artifizio

Nou compra i vezzi suoi,

Men di piacer si studia,

Più si fa cara a noi.

ODE XVIII.

A Nice.

Tu sapesti, amica Nice, La disgrazia inaspettata? S' egli è ver quel che si dice Giuro al ciel sei rovinata. Uno stuol di afflitti amanti, Macerati dal dolore . Strepitando a Giove innanti Accusò le Belle, e Amore. L'un dicea : perdei la pace, Me l' ha tolta un' infedele; Dicea l'altro : il cor si sface Adorando una crudele. Chi gridava: una tiranna Consumò la mia fortuna, E del duolo che or mi affanna Più non ha pietade alcuna.

Chi diceva : un cor leggiero Perchè più qual fui non sono, Volse ad altri il suo pensiero, Mi ha lasciato in abbandono. Chi mostrando i mesti lumi, Scarno il volto, e rifinito Invocò da tutti i Numi Quanto Amor gli avea rapito: Chi volea . . . Ma Giove allora Decretò che Amore stesso Compensasse i danni ancora Di ciascun che aveva oppresso. Come seppe Amor l'impegno, · Ordinò che una gabella S' imponesse, nel suo Regno Sopra gli occhi d'ogni Bella. L' occhio azzurro , e l'occhio nero L' occhio irato . e l' occhio lieto . L'occhio languido-severo Fu compreso nel decreto. Or tu vedi, amica Nice, Qual disgrazia inaspettata!

Or tu vedi, amica Nice,
Qual disgrazia inaspettata!
S'egli è ver quel che si dice
Cara mia, sei rovinata.

Che tassar se voglia Amore
Con equabile ragione
Più quegli occhi, che in fulgore
Vincon gli altri al paragone:
Io non veggo agevol mezzo
Per cui tu salvar ti puoi,
Tu non hai bastante prezzo
Nice mia, per gli occhi tuoi.

## IL FAZZOLETTO

ODE XIX.

Silvio, a Fille.

Domanda, o Fillide,

Se tuo più sono (1)
Al velo candido
Che ti offro in dono.
Di fe reciproca
Ei non è pegno;
Alla perfidia
L' ordia lo sdegno.
Memoria infausta
D' un tradimento,
Ingrata, accettalo
Per tuo tormento.
Se un tardo t' agita
Rimorso il core,
Ei può nascondere
Il tuo rossore.

<sup>(1)</sup> Quest' Ode è stata scritta per ricamarsi intorno ad un fazzoletto.

#### ODE XX.

## A Silvio Insostante.

Dimesso, e tacito Da me che brami? Ti lagni, o Silvio, Che io più non t' ami? Tu sei colpevole, È tuo l'errore . Un' alma instabile Non merta amore. Nel di medesimo, Che fe prometti, Nel cor ti parlano Novelli affetti. Se a caso guardati La rozza Fille, D'amor ti accendono Le sue pupille. Se i labbri Cloride Scioglie a' concenti, I suoi t'incantano Canori accenti.

Se lieve ed agile Danzar rimiri La snella Eurilia, Tu già sospiri. E il cor ti palpita, Avvampi in viso, Di Nice a un tenero Gentil sorriso. Tutto al tuo genio Inspira affetti, Vorresti accenderti Per mille oggetti. Tanto ti allettano Belta novelle , Che par non bastino Per te le belle. E sì volubile , Si menzognero, Ardisci chiedermi

Ardisci chiedermi
L'amor primiero?
Ah! torna ad essere
Fedel costante,
Se brami, o Silvio,
Che io torni amante.

# IL SOGGIORNO DI POZZUOLI.

ODE XXI.

#### A Nice.

No , non è ver ; non credere Che io qui già sia felice, Non è Pozzuoli amabile . Come tu pensi, o Nice. Qual ne' passati secoli Più non gli è sorte amica, Nè serba alcuna immagine Della bellezza antica. De' verdi colli ombriferi Delle Isolette amene . Del mar, de' campi fertili Le incantatrici scene : È ver che d'estro accesero Sublimi Vati, e spesso Le dotte Muse, e Apolline Qui fero il lor Permesso: Che il lusso, e la dovizia Qui trasportò la sede, Che l'arte, ed il commercio Nuovo splendor gli diede;

Che i trionfanti Cesari Dalle città nemiche, . A respirar sen vennero Oueste belle aure amiche. Che qui deposti i fulmini, Cinta di fior la chioma, Rise il temuto Genio Della superba Roma. Ma reso adesso ignobile Tutto cangiò d'aspetto, E si è ridotta in polvere La Reggia del Diletto. Se dalla tua Partenope Qui tu venir vorrai , Varco sicuro, e comodo Non pin , mia Nice , avral. La lunga grotta; e lugubre Che pria ti si offre in faccia, Piove dall' alto, e sembrati -Che di cader minaccia. (1) I monti che sollevano Sul lido il dorso altero, Spesso crollando piombano Su'l capo al passeggiero.

<sup>(1)</sup> Quando fu scritta quest' Ode la Grotta real-

Se vinto ogni pericolo Poi giungerai sicura, Vedrai che in volto squallida Qui piange la natura, I laghi, che l'infettano Di lento, e reo veleno, Sotto funeste immagini Portan la morte in seno, E reo vapor pestifero Non lungi poi consuma Gli avanzi miserabili Della famosa Cuma. Dove i temuti oracoli Dalla Sibilla intese Il Fondator del Lazio, E il suo destino apprese. Dove sublime ergevasi Il Tempio allor si noto, Che l'ingegnoso Dedalo A Febo eresse in voto.

La Campagnuola sordida

Non mai si specchia al fonte,
Ne col suo crin da grazia

Alla negletta fronte.

70

Ne vi riman vestigio Del temerario Ponte . Che a' cenni di Caligola Alzò sul mar la fronte. Tutto d' obblio ricopresi, È muto il fasto avito : I monumenti celebri Non è chi mostri a dito. Langue nel sen d'inopia Il Cittadin mendico, E vanta solo il nobile L'onor del nome antico. Qui avari patti estraggono Quanto nel mar si aduna, E la Città , qual Tantalo , Sempre riman digiuna. D' una vezzosa Fillide O giri il monte, o'l piano, O i ricchi alberghi, o i poveri Qui si ricerca invano.

Non mai color purpures
Qui un bel sembiante infiora 2
E due pupille fulgide
Non si son viste ancora,

Strana, e noiosa è l'enfasi Della natia favella . Non è linguaggio barbaro Che rassomigli a quella. E pur l'antico indigena Lingua parlò sì pura! Come l'idee cangiarono! Come cangiò natura! E puoi temer che accendasi Il cor qui ad altra face? Troppo, mia Nice amabile, Meco scherzar ti piace. Se al mio desir propizio Fia pur che arrida il fato, Io fuggirò sollecito Da questo loco ingrato. Sol quando di Partenope Le dolci aure tranquille Spirar mi è dato, al fulgido Chiaror di tue pupille : Sento che in mezzo all'anima Largo il piacer mi piove, E la celeste ambrosia Più non invidio a Giove.

ODE XXII

Per nozze.

Nel fausto giorno che in dolce nodo Univa il Cielo due fidi amanti, Gentil contesa d'Imene inpanti All' Ara sacra si giudicò. Un laccio d'oro Virtù gli offria, Un laccio d'oro gli offriva Amore, E contrastando lo stesso onore Ciascuno al Nume così parlò. Amor dicea: la Coppia illustre Per me l'affetto primiero intese, Fu mia la face che il cor-le accese . Fu mio lo strale che la ferì. La pura luce, che l'alma Sposa Dolce diffonde da' vaghi rai , Varcando l' Etere io la furai Dallo Astro stesso che apporta il di. Al bianco giglio l' onor più caro, L' ostro alla rosa per me fu tolto, Quando all' amabil sereno volto Color si bello natura diè.

Io don le feci de' cari vezzi . Ond' essa l'alma ristora e bea. E il bel sorriso di Citerea Su i rosei labbri spuntò per me. Dopo sì tenere amiche cure Cui tanto arrise fausto il successo, Il nobil laccio che io l'offro, adesso La man d'Imene ricuserà ?.. Qui tacque, e come Virtù l'intese \* Rispose in brevi sublimi accenti, E de' bei lumi dolce ridenti, Serbò tranquilla la maestà. Disse che appena vagia bambina L'amante Coppia si strinse al petto, Vegliò custode sopra ogni affetto, E ad ogni moto parlò del cor.

Disse con quanto studio geloso Di sua ragione nel di primiero Seppe additarle le vie del vero, Ed inspirarle desio d'onor.

E diradando la nebbia oscura Che copre i fasti de' prischi tempi, Degli Avi illustri gli eccelsi esempi L'antica gloria le rammentò.

t. 17.

74
Più dir volea..... ma tolse Imene
I lacci, oggetto di tanta gara,
La sacra fiamma destò sull'ara,
E un laccio solo de' due formò.
Auspice il Cielo, con si bel laccio
Si strinse allora di entrambi il core,
Virtù sorrise, sorrise Amore,
E Imen del nodo superbo fu.
Se amor di gioia non la conforta
Austera troppo Virtù diviene:
E manca Amore, se nol sostiene
Conforto amico de la Virtù.

# LAPERLA.

O D E XXIII.

Una rara eletta perla

Mi donò nel sonno Amor;

Che destommi nel vederla

Un insolito stupor.

Di tal luce agli occhi miei Essa tutta scintillò,

Che descriverla vorrei, E descriverla non so.

Togliea pregio a quante gemme Conca Eoa nel sen nutri; E dall' Indiche maremme

Mano avara al Fasto offri. Crin di Donne coronate

Gemma egual non mai fregiò; Nè fra l'ampie bende aurate D'Asia in fronte ai Re brillò.

Dissi al Nume: un si bel dono

Donde avesti? e chi te'l die?

Di tai fregi ornate sono Le Celesti? Ed egli a me:

Colle lacrime che Nice
Dai pietosi rai versò
Sul destin di un infelice
Questa perla si formò.

O DE XXIV.

O sorriso di Natura Rosa amabile e gentile, . Qual possente arcana cura Ti ravviva innanzi Aprile ? La campagna inaridita Ricoperta è di squallore; Langue il germe de la vita D' ogni pianta, e d'ogni fiore. Tutto è gel : non evvi rivo , Che fecondi amico il prato; Ne di Zeffiro furtivo Aleggiar si sente il fiato. Sol tu vegeta, e tranquilla Ne la ria stagione infesta Sembri un astro, che sfavilla Tra le nubi e la tempesta. Forse Amor di eletto colle Ti educò sul giogo aprico, E al soffiar di auretta molle Ti dischiuse il sen pudico?

O fra l'ultime ruine
Onde Pesto giacque oppresso,
Per ornarne a Teti il crine
Ti serbo Nettuno stesso?
Di, sorriso di natura
Rosa amabile, e gentile,
Qual possente arcana cura
Ti ravviva innanzi Aprile?
Al soave odor che desti,
Ed al brio de'tuoi colori
Ti ravviso; ah! tu schiudesti
Al respir de la mia Clori.

#### DEL CHIARISSIMO ABATE

## GIOVANNI MELI SICILIANO

IDILLU V

### Polemuni.

Supra un Ruccuni, chi si specchia in mari, Rusicatu da l'unni, e li tempesti, Chi orribili , e funesti Solinu ntrà ddi grutti ribumbari: Duvi lu solitariu sò nidu L' Aipi cu vuci rauchi, e molesti, Assurdannu ogni lidu, Solinu spissu uniti visitari; Scuntenti, e cu la testa appinnuluni Sidia lu sventuratu Polemuni. Polemuni, chi saggiu conuscia L'aspettu di li Stiddi, e li Pianeti; E quali d'Iddi è ria; E quali cu benigna luci, e pura Prumetti, ed assicura Paci, bunazza, e tempi assai discreti:

#### VERSIONE

IDILIO V.

Polemone.

Sopra una rupe, che si specchia in mare, Rosa dall' onde, e dalle ree tempesto Che orribili, e funeste Soglion tra quelle grotte rimbombare; E dove spesso il solitario nido, Di voci gli Alcion fioche, e moleste Assordando ogni lido, Sen vanno insieme uniti a visitare, Stava curvo la testa, egro nel viso Lo sventurato Polemone assiso. Polemone che saggio conoscea L'aspetto de le stelle, e de'pianeti; E qual d'esse è più rea; E qual con luce più henigna, e pura Promette, ed assicura Serena calma, e tempi ameni e lieti.

Conusceva l'influssi chiù segreti Di l' Ursa granui, chi nun vivi mai: Di Castori, e Polluci Lu beneficu raggiu : Di li Pleadi acquusi Lu nuvulusu aspettu: e d' Oriuni, Chi torbidu riluci, Previdia li tempesti: e di li Venti L'indoli, chi cumanna all' Elementi. Pirchì supra na spiaggia l'avia apprisu Da Proteu stissu, chi di la sua grutta, Comu fussi vicinu. Leggi in frunti di Giovi lu distinu. Ah distinu tirannu l E chi ci giuva A Polemuni lu sò gran sapiri, Si tu ci sì nnimicu? Si poveru, e mendicu, Disprizzatu da tutti, Nun troya amanti chiù , nun troya amicu? Guardalu ntra ddu scogghiu, Cu na canna a li manu,

Sulu ..... e spirutu.... in attu di piscari , Chi sfoga lu sò affannu cu cantari !

Ei che sapea gl' influssi più secreti De la grande Orsa che non bevve mai; Di Castore, e Polluce I benefici rai; De le Pleiadi acquose

Il nubiloso aspetto, e d'Orione Che torbido riluce :

Prevedea le tempeste, e pur de' venti L' indole, che comanda agli elementi. Perchè sopra una spiaggia avealo appreso Da Proteo stesso, che da la sua grotta Come fosse vicino

Legge in fronte di Giove ogni destino. Ah! tiranno destino! E che mai vale

A Polemone l'alto suo sapere Se tu gli sei nemico? Se povero, e mendico Disprezzato da tutti

Non trova amante più, non trova amico? Guardalo in quello scoglio Che con la canna in mano Solo ... deserto ... in atto di pescare,

Disacerba l'affanno col cantare.

Sù a lu Munnu, e'un sacciu comu; Derelittu, e in abbandunu! Nè di mia si sà lu nnomu! Nè pri mia ci pensa alcunu! Chi mi importa, si lu Munnu, Sia ben granni, e spaziusu, Si li Stati mei nun sunnu, Chi stu Vausu ruinusu? Vausu, tu si la mia stanza; Tu, cimedda, mi alimenti; Nun aju autra spiranza; Siti vui li mei Parenti. Cca mi trovana l' Alburi ; Cca mi trova la Jilata : Ccà chiantatu in tutti l' uri . Paru un' alma cunnannata. Si a qualch' Aipa, chiù vicina, Ci raccuntu li mei peni, Già mi pari chianciulina, Ch' ascutannu si trafteni. Nà Lucerta, amica mia, Di la tana un pocu 'nfora, Piatusa mi talia, Chi ci ammanca la palora.

Sto nel mondo, e non so come, Derelitto, e ne l'obblio! Nè conoscesi il mio nome; Nè alcun pensa all'esser mio. Che m' importa se la terra Sia ben grande e spaziosa? Se gli stati miei non serra Che una balza rovinosa? Balza ah! tu sei la mia stanza; Tu cannuccia mi alimenti; lo non nutro altra speranza, Sol voi siete i miei parenti. Qua mi trova il primo albore, Qua mi trova la brinata, Qua cacciato in tutte l' ore, Sembro un' alma condannata. All' alcion ch' è più vicino Se racconto le mie pene, Compiangendo il mio destino, A sentirmi ei si trattiene. La lucertola amorosa Fuor di tana un pò, mi suole Gli occhi volgere pietosa, Chè le mancan le parole,

84

Tra silenzii profunni,
Ogni Grutta chianci, e pena;
Di luntanu, oimė! rispunni
A l'afflitta Filomena.

Jeu fratantu all' aria bruna , Di li Stiddi a la chiaria , Cercu in chiddi ad una ad una La tiranna Stidda mia.

Quali viju chiù sanguigna; Quali scopru chiù funesta; Già la criju dda Maligna; Chi mi fulmina, e tempesta. Unni gridu: O ria Potenza,

Chi abitanuu dintra ss' Astru, Chiovi in mia la quint' essenza D' ogni barbaru disastru, Si tu allura previdisti, Ch' avia ad essirni di mia, Ed un scogghiu 'un mi facisti,

Sì la stissa Tirannia. Si tu sì cu sennu, e menti, Potestà d'autu intellettu, Pirchi un vili Omu di nenti 'Ai pri tò nimicu elettu?

Fra le mute ombre profonde Ogni grotta piange, e pena; E da lungi, oimè! risponde A l'afflitta Filomena. Io frattanto all' aria bruna Se di stelle albor vi sia, Cerco in quelle ad una ad una La tiranna stella mia. E qual miro più sanguigna; Qual discopro più funesta Credo sia quella maligna Che mi fulmina, e tempesta. Onde grido: O rio Potere, Che abitando entro quell' astro, Pene stempri in me si fiere Di ogni barbaro disastro: Preveder se tu potesti Quale un giorno io mi saria, E uno scoglio non mi festi, Sei la stessa Tirannia. Se tu sei con senno, e mente Potestà d'alto intelletto. Perchè un vile uomo da niente

Hai per tuo nemico eletto?

86

Quali gloria ti uni veni, Numi barbaru, e inumanu, Di li mei turmenti, e peni, Si la forza è a li toi manu? Jeu li Vittimi chiù cari T' aju forsi profanati? Ma ne Tempii, ne Otari A Tia trovu cunsagrati. Quannu afflittu, e vilipisu Qualchi vota mi lamentu, Culpi 'Tu, ca mi cc' ài misu Ntra ssù statu violentu. Quali barbaru Tirannu , Mentri brùcia, ad un mischinu C' impedisci 'ntra dd' affannu, Lu gridari di cuntinu?' Sì na Tigri, già lu viju, Chi ti pasci di lamenti;

Lu tò spassu, e lu tò sbiju. Su li mei peni, e turmenti. E qual gloria a te mai viene Nume barbaro inumano! De' miei tanti affanni e pene Se la forza hai nella mano?

Ti ho le vittime più care Forse in terra io profanate? Ma non tempi a te, non are I mortali han consegrate. (1)

Colpi tu se oppresso, e mesto Qualche volta io mi lamento; Chè tu mi hai ridotto in questo Crudo stato, e violento.

E qual barbaro tiranno
A chi brucia, e si addolora
Vieta iu mezzo de l'affanno
Di levar le grida ognora?
Hai di tigre, il so, gli affetti
Che si pascon di lamenti;
Son tuo gioco, e tuoi diletti
Le mie pene, i miei tormenti.

<sup>(1)</sup> Presso i Gentili si biasimava impunemente il Destino, perchie era creduto una divinità insensibile si alle lodi, come al hiasimo. I Romuni stessi, che facvano sacrifizi, ed innalzavano altari fino agli Dei dell' Inferno, non ne costruirono alcuno, ne sacrificarono mai al destino. Nota dell'Autore.

Una 'un passa, autr' è vinuta; Sù spusati peni a peni; L'una, e l'autra s'assicuta, Comu l' unna, chi và, e veni. Ah! meu Patri lu predissi; E trimava ntra li robbi: Ch' eu nascivi 'ntra l' Ecclissi . E chiancianu li Jacobbi. Si mai vitti umbra di beni, Sulu fù pri tirannia; Acciò fussiru li peni, Chiù sensibili pri mia. Da miu Patri a mia lassati Foru Varca, Nassi, e Riti; Tannu tutti eramu frati; Tutti amici, e tutti uniti. Si vineva da la pisca, Curria menzu Vicinatu: Facia Nici festa, e trisca, Stannu sempri a lu miu latu.

Si tardava ad arrivari La mia Varca pr' un momentu; La vidia ntra un Scogghiu a Mari . Chi parrava cu lu Ventu:

Cede l'una, e l'altra preme, Pene son congiunte a pene, L'una l'altra incalza, e freme, Come l' onda che va, e viene. Ah! mio padre lo predisse, E tremò di affanno intanto, Chè io nascea fra torbo ecclisse, Degl' infausti gufi al pianto. Fu, se vidi ombra di bene, Per tirrannide maggiore, Perchè fossero le pene Più crudeli a questo core. Diemmi il padre che morio Nasse, reti, e barca, ... e allora Eran tutti sangue mio, Tutti amici, e uniti ognora: Se tornava da la pesca Correa mezzo vicinato; Nice allor facendo tresca

Se tardava ad arrivare

La mia barca un sol momento;

Da uno scoglio in mezzo al mare

La vedea parlar col vento.

Stava sempre a me dallato.

90 E in succursu miu chiamava Quanti Dei 'ntra li sals' Unni L'ampiu Oceanu nutricava, Pri ddi soi strati profunni. Quannu, ahimè! poi si canciau La mia sorti 'ngannatrici, Ntra un momentu mi livau Varca, Riti, Amanti, Amici. Quannu pensu a ddà nuttata, Pri l'affannu chianciu, e sudu; Na timpesta spiatata Mi ridussi nudu, e crudu. Canciau tuttu ntra un' istanti; La miseria mi circunna; E lu jornu chiù brillanti Pari a mia notti profunna. Cussi l'afflittu si lagnava : e intantu L'Unni, li Venti, e tutta la Marina Fermi, ed attenti asculanu, e li Figghi Di Nereu ntrà li lucidi cunghteghi Versanu perni ntra sigghiuzzi, e chiantu.

Cussi l'afflittu si lagnava : e intantu
L'Unni, li Venti, e tutta la Marina
Fermi, ed attenti ascutanu, e li Figgli
Di Nereu ntrà li lucidi cunguigghi
Versanu perni ntra sigghiuzzi, e chiantu
Nun c'è cui fazza strepitu; anzi tutti
Cu silenziu profunnu
S'impegnanu, acciocchi li soi lamenti
Ripercossi da l'Ecu ntra li grutti,
Putissiru a lu Celu iri vicinu,
Pri placari lu barbaru Distinu.

E in soccorso mio chiamava
Quanti Dei tra le salse onde
L' ampio Oceano nutricava
In quell' ardue vie profonde.
Quando poi la sorte volti
M' ebbe in lutto i di felici,
In un tratto a me fur tolti
Barca, reti, amanti, amici.
Quando afflitto io penso a quella
Notte infausta, e piaugo, e sudo;
Una barbara procella
M' ha ridotto inerte, e nudo.
Gangiò tutto in un istante;

Cangiò tutto in un istante;
La miseria mi circonda;
Ed il giorno più brillante
Notte sembrami profonda.

Notte sembrami protonoa.

Così quel tristo lamentava; e intanto
1 venti, l'onde, e tutta la marina
Fermi, ed intenti ascoltano; e le figlie
Di Nereo tra le lucide conchiglie
Versano perle fra singulti, e pianto.
Non è chi mova alcun rumore; e tutti
Il silenzio profondo
Non turbano de' flutti,
Onde mossi da l'Eco i suoi lamenti
Potessero levarsi al ciel vicino
A placare quel harbaro destino.

Ma chi! l'aspru, inflessibili Tirannu Ntra lu comuni affannu, Timennu, chi pietà nun lu vincissi, S' arma lu pettu duru, e azzariatu Di setti Scogghi, e setti Vausi alpini, E a l'oricchi vicini Accenni Trona, Fulmini, e Tempesti, Pri 'un sentiri ddi vuci aspri, e funesti: A tanta crudeltà freminu l'Unni, Li Venti, e la marina ampia Famigghia Si turba, e si scumpigghia: E intorbidati poi li Vii profunni, Criscinu, comu munti supra munti; Disprezzánu li limiti, e sotannu Supra lu Scogghiu, unn' era Polemuni, L'agghiuttinu, e lu levanu d'affannu: Ed immenzu a li vortici chiù cupi, Vuci s' alzau; chi flebili, e dolenti Squarciau li negghi; e dintra a li sdirnpi

- 'Ntunannu, ripiteva amaramenti:
  » Pri l'infelici, e li disgraziati
- » Qualchi vota è pietà si l'ammazzați.

Ma che? L'aspro inflessibile tiranno Tra quel comune affanno Temea che vinto da pietà non fosse; Onde arma il duro petto, e gli fa scudo Di sette scogli, e sette balze alpine; De l'orecchie al confine Poi tuoni accende, e folgori, e tempeste, Per non sentir tai voci aspre, e funeste. A tanta crudeltà fremono l'onde . I venti, e la marina ampia famiglia Si turba, e si scompiglia. Sommossi i flutti da le vie profonde Crescono, e si accavallano quai monti, E disdegnando i limiti, sen vanno Sopra lo scoglio ov' era Polemone, L'inghiottono, e lo tolgono d'affanno. Allora in mezzo ai vortici più cupi Voce si alzò, che flebile, e dolente Squarciò la nebbia, e per quell'erme rupi Suonando, ripeteva amaramente: A l'infelice, a cui cruda è la sorte, È qualche volta una pietà dar morte.

# ODE XXV. Tu mi chiedi, o mia Glicera,

Il principio animatore Ove sede abbia primiera,

Se nel cerebro, o nel core.
Che mai dirti? Il dubbio è stato
Nelle scuole lungamente
Dai filosofi agitato;
Senza mai conchiuder niente.
Anzi par che sia deciso
Meglio poi da dotte carte;
Che lo spirito indiviso
Stia del corpo in egni parte.
Pur se a tutti la natura
Dato avesse occhi si bei
Senza molto studio; e cura
Il problema io scioglierei.
Dubitarne allor saria

Pregiudizio degli sciocchi, Mentre hai tu, Glicera mia, Tutte l'anima negli occhi.

#### DDE XXVI.

Mio Fileno, ah! te'l confesso Innocente io più non sono; Ma l'error da me commesso Forse degno è di perdono. Ai sospir di un altro amante Vacillò la mia costanza; Ti tradii; per un istante Fu Damon la mia speranza. Che perciò? non serbo in seno A tai colpe un'alma avvezza; Te le giuro, o mio Fileno, Fu la sola leggerezza. Del fatal mio cangiamento Meco stessa ancor mi sdegno, La ragion ne cerco, e sento, Che a trovarla invan m'impegno. Forse Amore avrà voluto . Ed il Cielo avrà permesso, Che io pagassi il mio tributo Al carattere del sesso.

#### ODE XXVII.

Tu pingesti, o mia Nigella, Ed bai vinto Irene e Fille, Come vinci ogni altra bella Col fulgor di tue pupille. Pinse Irene augel canoro Tolto all' Indiche contrade, Che ristretto in gabbia d' oro Par cerchi libertade. È leggiadro, e pur non desta Sentimento di piacere; Forse il cor l'idea detesta Di un dispotico potere. Fille espose un bel ritratto De la fida sua Lesbina, Che in gentile amabil atto Morde il lembo a una cortina, Ma non ha per nulla espressa Fedeltà ne' sguardi sui : Fille quel che manca ad essa

Non potea donare altrui.

Tu avvivasti intatto giglio Bianco più di alpina neve. E una rosa il cui vermiglio Cresce al par che l'aura beve. Qual beltà! che leggiadria! Com' è vero il tuo disegno! A ragion , Nigella mia , Del primiero onor fu degno. Hai tu preso per modello Il bel serto al crin di Flora? O rapito il tuo pennello Ha le tinte de l' Aurora? Tu sorridi ! . . . ecco il mistero ; A dipinger questi fiori Entro il vetro consigliero Imitasti i tuoi colori.

## IL PREMIO.

#### ODE XXVIII.

Se calmar vuoi le mie pene Dice a Lisa il suo diletto , Canta al suon di queste avene, Ed un premio io ti prometto. Cantò Lisa: ai suoi concenti Si allegrò la selva; e l' Eco Que' soavi e grati accenti Replicò dall'ermo speco. Indi chiese a lui che adora Sorridendo il don promesso, E le fu da Tirsi allora Su' bei labbri un bacio impresso. Sdegno finse; e disse Lisa Questo è il premio? oh! mi perdona, Caro Tirsi; in questa guisa Si riceve, e non si dona.

#### DE XXIX.

All' ardor di bella face Voi che avete acceso il core. Ascoltate, se vi piace, Un miracolo d' Amore. Avea Fillide vezzosa Mille grazie nel sembiante : Ma per indole ritrosa Non udiva alcun amante. Venne il garrulo Fileno . E le disse tante cose Su la fiamma del suo seno. Ma la bella non rispose. Sul fulgor di sue pupille, Onde pace altrui s'invola, Perorò Dameta, e Fille Non gli disse una parola. Con Filandro che languia Di pietà chiedendo un segno; Con Alceo che doni offria, Serbò sempre egual contegno.

Punto ognun da tanta asprezza, Nell'idea che mal si accorda Il rigore e la bellezza, Giudicò che fosse sorda. E partendo rattristato Ne spargeva la novella; Replicando: oh! che peccato! Una sorda così bella! Fra tant' altri ai suoi bei rai Tirsi ardea, ma per rispetto L' amor suo non disse mai, Nascondendolo nel petto. Per si caro e degno amante Fille il core avea ferito, E per essergli costante Ciascun altro avea schernito. Ma perchè fin dal momento Che il suo Tirsi avea veduto Non udinne un solo accento, Dubitò che fosse muto.

Ed allor che fu lontano Qnalunque altro a lei noioso, S' impegnò di aprir l' arcano Che turbava il suo riposo. Entro un guardo il core accolto
Tutto a lui lo fe palese...
Fu l'incanto allor disciolto,
Parlò Tirsi, e Fille intese.
L'una e l'altro risanato
Al contento aperse il core,
E così fu pubblicato
Il miracolo d'Amore.

ODE XXX

Di mille pregi l'animo Quando le vide adorno, Alla vezzosa Angelica Disse Virtude un giorno: Cessan mie cure ; inutile T'è la mia guida ormai; Te lascio a te medesima, Ma ti compenso assai. Ecco un modello ; imitalo Se vuoi piacermi, o bella: In così dir mostrandole L'amabile Sorella. A quel parlar la Giovine Di nuovo ardor si accende , Ed il sublime esempio Ad agguagliare imprende. Al par di lei magnanima Dà legge ad ogni affetto, E cor pudico e candido Serba com' essa in petto.

Ad erudir lo spirito Volge ogni suo pensiero E su le dotte pagine Cerca le idee del vero. Tenta le vie difficili Onde deriva il bello, E attingerlo si studia Da questo fonte e quello. Or su le corde armoniche La nivea man distende, Ed il sonante avorio Novelli modi apprende-; Or molli passi ed agili Col piè leggier disegna, Ed alla Danza insoliti Leggiadri vezzi insegna. Or di animate immagini Pinge le bianche carte; Or tratta l'ago, ed emula Di Aracne i pregi, e l'arte. Fama ne parla; eccheggiane Il suon del Tebro in riva, E il cor d'illustre Giovine Ad alta speme avviva.

104 Caro a Sofia, pregevole Per senno e per cestumi, De la beltà di Angelica Degno lo fero i Numi. La vede, e n'arde; il tenero Sguardo la bella intende ; Abbassa i rai vaghissimi, E di rossor si accende. Di quello sguardo ingenuo, Di quel gentil rossore Ad Imeneo sollecito Corse a parlare Amore. E il Nume in dolce vincolo Stringe la Coppia eletta, Onde la Speme patria Eguali figli aspetta. Già il sacro rito allegrano I cantici soavi. E su nel Ciel li alternano Le conscie ombre degli Avi. Verginità gli ufficii Estremi a lei comparte; Le scioglie il cinto e donale

L' ultimo bacio, e parte.

D' Amor poi l'Ara innalzasi, Fuggon le cure fide, E ai casti amplessi e teneri Fecondità sorride.

#### EPIGRAMMI

Convenuto han tutti quanti
I filosofi di amore,
Che le occhiate degli amanti
Messaggiere son del core.
Pur così non è di Nice:
L'occhio suo cortesemente
Mille cose ognor mi dice,
E il suo cor non ne sa niente.

Giunto Silvio all' improvviso

Ne la stanza in cui Licori
Col lavacro avea dal viso
Tolto i compri suoi colori;
In quell' acque pinte a caso
Volse il guardo, e dissse: oh! Dio!
Giace in fondo di quel vaso
La beltà dell' idol mio.

Del signor Vincenzo Cammarano famoso comico napolitano, volgarmente detto Giancola, che recitava da Pulcinella.

Francamente a Giove esposero Degli Elisi i Daputati, Che laggiù gli eletti spiriti Tutti si erano annoiati. Che il veder da tanti secoli. Un bel campo ognor ridente; Che l'udir de' canti armonici E l'udirli eternalmente ; Che lo star d'un rio sul margine, Presso un mirto, e sempre in ozio, Eran cose che ad ogni anima Avean rotto quel negozio. E conchiusero di unanime Ragionato sentimento Ch' era loro necessario Un novel divertimento. Giove intese, e rammentandosi Che annoiato ei pur del cielo Spesso in terra a piantar cavoli Discendeva in mortal velo:

Domando se le buone anime Cui l'Eliso aggrava e tedia, Nella sera almen volessero Divertirsi alla commedia. Mentre l'altre acconsentivano,

Disse in libera favella
Una figlia di Partenope:
Io ci voglio il Pulcinella.

E ci vo quell' Attor celebre. Che sul patrio mio Sebeto In un modo inimitabile Tutto il pubblico fa lieto.

Ma ti par ? Giove risposele.,
Io che giusto in ciel mi nomo
Io dovrei per farti ridere
Tor la vita a un galantuomo?

St lo devi: in mezzo a miseri Che agli affanni, ed alle pene Condannato hai tu medesimo, Ch'egli viva, oh! non va bene.

Co' bei lazzi, e colle grazie Del suo spirito giocondo Quei bricconi si divertono Più di noi nell'altro mondo. 108

E se al voto mio giustissimo Non ti mostri alfin propizio, Giove mio, per dirla ingenua, Ho gli Elisi in quel servizio.

Fu del Nume allor la grazia
A colei così concessa;
E cola quell'alma comica
Debutto la sera stessa.

Piacque tanto, e così rapida
Fama in Ciel di lui risuona;
Che con Giuno allo spettacolo

Si portò Giove in persona. Egli in tutta la commedia Gli fè plauso ad ogni motto, E Giunon per troppo ridere.

Si pisciò due volte sotto. E perchè del Regno etereo Gli alti e bei divertimenti Somiglianti a quei non fossero Che qui godono i viventi:

A natura il Nume un ordine Scrisse allor di propria mano, Che non più facesse un comico Somigliante a Cammarano.

## SIG. CAVALIER D. GIUSEPPE DE THOMASIS.

Già Procurator generale del Re presso la G. C. de'conti nel giorno del suo nome

## AUGURIO

### IN FORMA DI AVVISO.

Signor, son cose da morir di riso!

La scorsa notte mi sognai che v' cra
Una Corte de' conti in Paradiso.

Benche non io di Santo abbia la ciera,
Pur mi parea che la stessi impiegato,
Ma non saprei ridirti in qual maniera.
Un venerando augusto Magistrato
Mi affidò di redigere un rapporto,
Di cui sua mano un sunto avea segnato.

A dirti il vero, appena ch' ebbi scorto
Chi lo scrisse, e per chi, da riverenza
Somma fui preso, e da piacere assorto.

TTO Era un voto, Signor, di espedienza Per la tua lunga vita, e fausta sorte, Ond'è che io v'impiegai tutta la scienza. E cominciai così: La santa Corte Visto il rapporto di Colui che gode Nel procurare altrui la buona morte : Visto il parer de l'Angelo custode Che dell' egregio cittadino, e degno Esalta i pregi, e fa compiuta lode : Considerando che quel raro ingegno Impiega nobilmente ogni sug cura De la ragione pubblica in sostegno; Considerando che gli die natura Un cor che nutre generosi affetti, Ed ogni bene ai simili procura; Considerando che ha due pargoletti Belli qual fresca mattutina rosa, Ch' educa , e rende a la virtù diletti ; Considerando che ha leggiadra sposa Ne' cui sguardi, entro il core, e sopra il viso Pura la fede coningal riposa;

E che il progetto in termine preciso Giova alla Patria, e alla famiglia, inteso Il ministero Pubblico, è di avviso: Essere espediente che sia reso
Prospero il fato di colui che è tanto
L' onor di Temi a sostenere inteso;
Che alla consorte, e ai cari figli accanto
Viva i giorni di Nestore, ed invitto
Serbi in essi alla Patria il miglior vanto.
Un Santo Cancellier segno lo scritto;
E in grazia de lo Sposo di Maria
Da la mano di Dio fu sottoscritto...
Queste cose, o Signor, di fantasia
Furo notturne immagini interrotte
È ver; ma spera ognun quel che desia,
E quanto pensa il di sogna la notte.

IL RITRATTO.

Quando vide così bello
Il ritratto suo Dircea,
L'alme luci intente a quello,
Quasi estatica parea.
E l'immagine gradita
Così pinta al naturale
In quell'atto avea più vita
De lo stesso originale.

LO SPERGIURO.

Disse Niso: agli alti Dei
Io lo giuro, e agli occhi tuoi;
Clori mia, di quel che sei
Tu più bella esser non puoi.
Clori allor modesta in viso
Di rossor si accese, e tacque;
Divento più bella, e Niso
Fu spergiuro, e sen compiacque.

# INDICE

# DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO IV. VOLUME.

| Il Paticinio                    | pag. | 15   |
|---------------------------------|------|------|
| La Morte di Gesù Cristo         |      | 17   |
| Sullo stesso argomento          |      | 19   |
| In morte di S. A. R. Clementina |      | 19   |
| Austria                         |      | 24   |
| di D. Gio. Paisiello            |      | 26   |
| di D. Nicola Valletta           |      | 30   |
| di D. Margherita Genoin         | ο.   | 33   |
| di D. Maria Tramontano          |      | 36   |
| Alla tomba di Fille             |      | 37   |
| All' ombra di Fille             |      | 40   |
| Il Ventaglio vinto al lotto     | ٠.   | 42   |
| La Partenza                     |      | 47   |
| La Somiglianza                  |      | 49   |
| La Rosa                         |      | 52   |
| L'Inganno                       |      | 55   |
| La Moda                         | •    | 58   |
| La Gabella degli occhi          |      | 6r ' |
| Il Fazzoletto . '               |      | 64   |
| Il Rimprovero                   | -    | 65   |

| 114                       |    |   |   |     |     |
|---------------------------|----|---|---|-----|-----|
| Il Soggiorno di Pozzuoli  |    | ٠ | • |     | 67  |
| I Lacci                   |    | • |   | ٠   | 72  |
| La Perla                  |    |   |   |     | 75  |
| La Rosa di Dicembre .     |    |   |   |     | 76  |
| Idilio V. di Meli         |    |   |   |     | 79  |
| Il Quesito Filosofico .   |    |   |   |     | 94  |
| La Giustificazione        |    |   |   |     | 95  |
| L' Esposizione de' quadri |    |   |   |     | 96  |
| Il Premio                 |    |   |   |     | 98  |
| Il Miracolo d'amore .     |    |   |   |     | 99  |
| Le Nozze                  |    |   |   |     | 102 |
| Epigrammi                 |    |   |   |     | 105 |
| In morte di Cammarano     |    |   |   |     | 106 |
| Al Cavalier de Thomasis   |    |   |   | ١.  | 100 |
| Il Ritratto               | ٠. |   |   | -   |     |
| Lo Spergiuro              |    |   |   | - } | 112 |

Nella edizione delle opere drammatiche contenute in questa raccolta, diversi errori saranno caduti. Ma tranne alcuni che sembrano falli dell'Autore, come p. e. alla pag. 49. del vol. 3. soddusfi ne vece di si vade; alla pag. 99. del vol. 3. soddusfi per soddisfaccia, e alla 70 del vol. X. si arderà per si arrenderà ce. ce. gli altri possono facilmente rilevarsi come una insidia che tentano le stampe all'o occhio del più accurato correttore.

Non così delle poesie, di cui anche i piccoli errori tipografici possono talvolta alterare l'esattezza. Quindi si è creduto di apporre pe' quattro volumetti di opere liriche il seguente.

Vol. I. Pag. 17. Che i soci onesti Che i soci onesti Speserella
20. Spesarella
21. e manca
22. a manca
23. e a manca

32. Stiè per tema stè per tema 36. Al Conte Al Fonte

(N, non a torto No, non a torto go. (dolent dolenti

Vol. II. Pag. 21. Moyses Moses

27. si giaceque 28. Fè del Dio 99. si loquace si loquace si loquace

Vol. III. Pag. 11. ompra ombra 34. Tempio più bello Augusto Tempio

37. Poteolanum Puteolanum 38. Liboni mandabo Libonis mandabo

sicces siccis
42. L'orribil' ugna. l'orribil ugna.

52. Si prì la terra Si aprì la terra
79. (di Domator il Domator accostumava

109. Parlano Djoni. parla Dion. 110. Compte de Segur Comte de Segur

Vol. IV. Pag. 23. Isdrael Israel 26. E giungono E or giungono

69. La campagnuola Tutta la strofe si sordida riporti al princi-

pio della pag. 71.



B.

#### CONTINUAZIONE

DELL' ELENCO DEGLI ASSOCIATI.

Amico (d') Biase: Beltrani Gio. Livornese F

Capilongo Paolo. Faorenza Ignazio

G

Gigliotti Consigliere di Stato di Lucca. M

Mancini Lorenzo Cav. Iansiti Pasquale. e Letterato Toscano.

N Nero (del) Pantaleone di Carrara.

Paziente Gennaro Ca- Pizzuti Giovanni. Paradiso Girolamo. valiere.

Spano Alessandro,

Sauchelli Antonio. Sazzo Niccola. Severine Domenico.

Taddei Emmanuele. Tontoli Pasquale,

Zamparelli Pasquale.



